Anno XXV -- N. 67

ASSOCIAZIONI P

in Udino a domicilio, nella Provincia e nel Regno, pel Soct non diritto ad 11.80pzioni, un anno . . L. 24 per gli altri . . . . . . 18 semestre, trimestre, mese in proporzione. - Per l' Estero aggiungere le spose postali.

Si (La.

visita,

'e, più

VI e C

a 91.

trozz

Rossi

esserini,

o forme

iratorio:

ato care

nitario,

e far-

azion

A ('651)

A CASE

---

8.29

11.30 104

9.04

8.57

4.14 15

0.24 21

orgio lib

UDINE

GIORNALE POLITICO-AMMINISTRATIVO COMMERCIALE-LETTERABIO

Il Giornale esce tutti I giorni, eccettuate le Domeniche. — ili vende all'Emperie Giornali e presso i Tabaccal in Piassa Vitt. Eman. e Mercatovecchie, — Un numero cent. 5, arretrato cent. 10

o inserzioni di annunci,

INSERZIONI:

neticoli comunicati, noerr legle, attielt ringratisnonto, ere, si ricevono unicamenta presso l'Ufficio di Amministrazione, Via Gorgui, Kamero 10, Udine.

Col primo di aprile

s'apre un nuovo periodo di abbonamento alla PATRIA DEL FRIULI, tanto pel secondo trimestre quanto a tutto l'anno 1901, al prezzo indicato in testa del Giornale.

La Direzione ringrazia i concittadini u comprovinciali, oltre i molti dimoranti in altre Provincie ed all' estero, i quali sino dal capo d'anno si associarono alla PATRIA DEL FRIULI, che così muntenne sua posizione come il Foglio nin diffuso edito in Udine. E se non venno meno sinora alle promesse anuunciate nel programma, può adesso confermare che appunto nel trimestre secondo e nei due trimestri successivi, dara ad ouso programma il maggior svimppo, su con la Polunica politica, come con la Critica amministrativa. Quindi special interesse lo associarsi per quelle che, oltre il desiderio di leggere una Cronaca provinciale e cittadina completa, sanno elevarsi da certe meschinità della purtigianoria a criterii più esatti ed a più sicuri gludizi riguardo la politica italiana e le quistioni cconomiche - sociali dd Paese.

Soddisfacendo la PATRIA DEL FRIULI quasto bisogno dello apirito, ed insieme alla curlosita de' Lettori, vorra pur rendersi gradita per lavori letterarii da pubblicarsi nella Appendice. E se il Romanzo DONA JULIA placque a tutti gli intelligenti di b lle e buone Lettere, possiamo annunciare che a questo Racconto altro ne seguira di egual merito.

Pervenuti al secondo trimestre, l'Amministrazione prega quei gentili Soci di Udine e della Provincia, i quali non avassero inviato l'unperto anumale, semestrale o trimiestrale per l'anno 1931, a mettersi, ai più presto che sia possibile, ai corrente col loro ai b namento. E siccome le spese sono quotidiane, l'Amministrazione abbisogna di raccogliere regolarmente s senza ritardo gi' importi delle associazioni e delle iliserzioni, sara grata a que" Soci che risponderanno con pronto esaudimento, affinche anche in Friait possa, al più presto, il Pagamento autecipato del Giornate diventar consue tudine.

L'Amministrazione e poi nella necessità di insistere verso i soci morosi dello scurso aulio e degli anui auteriori, affliche non sia costretta a myolgera al Giudice conciliatore. A quest giorni sara a tutti da etta un'altra circ: lare che, rimanendo senza effetto, procedera la Citazione in Giudizio, e la sospensione del Giornale pel primo di Aprile.

# LA TEATRALITA nelle aule giudiziarie.

Poichè ieri un emozionante processo cominciò presso la Corte d'Assise di Udine, con nuovo Presidente e nuovo Rappresentante del Pubblico Ministero, viene spontanea l'occasione di esprimere alcuni desiderii riguardo i dibattimenti penali. Difatti, alle aule giudiziarie e alla Corte d'Assise ormai si accorre come a spettacolo, e pel modo con cui sono condotti i dibattimenti, ne scapita alle voite la serenità della Giustizia ed insjeme la moralità.

Anche per recente verdetto della Giuria a Milano, invocasi ora la riforma di essa; ma, forse, ogni riforma essende ardua, non così presto diventerà un fatto legislativo. Però, a correggere certi errori ed a scemare almeno certe

Appendice della Patria del Friuli 64

(Versione dallo apagnuolo - riproduz. vietata)

# Il 1.0 Ottobre.

Guardò l' orologio. Due ore e mezzo!... disse ella. Mi restano ancora tre ore di vita... lo credo che sia il miglior momento di scrivere a Guillermo. Ora che io mi son fatta a rimescolare il fango della mia tumultuosa esistenza, mi costerà meno per dipingermi sotto a neri coiori l

Così dicendo riprese la penna, e come terrorizzata della sua propria opera, scrisse 'e seguenti linee senza aver la forza di rileggerle:

# Amalissimo Guillermo,

« Molto mi duole a doverti dichiarare tutta la verità, ma ciò diventa assolutamente necessario, perchè il tuo pene scusabile amor proprio non lo ndovini punto, quando te la dica a

Tu mi domandavi jeri sera, di riarti il drammatico ricordo dei miei impressioni sinistre, dovrebbe bastare la prudenza de' Magistrati ed il delicato sentire degli Oratori della Legge e della

Per la novità del Presidente e del sostituto - Procuratore generale, come per la qualità del reato, l'aula anche jeri era affollata dei soliti curiosi; ma poichè al Presidente ed al Pubblico Ministero è forse ignoto il vernacolo friulano, riteniamo che non si avranno più certi ameni episodj nè si udiranno lepidezze che altre volte, ed in processi d'argomento grave, diventavano cagione di ilarità clamorosa.

Ma se molto può aspettarsi dal senno di chi presiede la Corte d'Assise, molto di p'ù noi osiamo pretendere da quelli egregi che nel Foro udinese si usa ammirare quali principi della parola; specie da alcuni fra loro che, sebben giovani, contano già brillanti vittorie. Ai quali non avendo noi autorità per raccomandare la desiderabile temperanza, vogliamo dedicare osservazioni che precisamente jeri leggemmo su un Giornale autorevole, dettate da quel Lino Ferriani, che per i suoi tanti lavori sulla Giurisprudenza criminale è ben cògnito ai Magistrati ed agli Oratori della Difesa.

Lino Ferriani, dopo aver citato le circolari di parecchi Guardasigilli contro la teatralità nelle aule giudiziarie, così continua:

. . . . . « Pur troppo le circolari, comprese quelle ispirate da saggi criteri passano - ali me! sono tante e restano in permanenza gli inconvenienti che le d terminarono. Così lo spagnolismo teatrale perdura non solo, ma anzi si è acuito, darchè le sule giudiziarie — specie quelle d'Assise sono divenute il passaporto per entrare nel territorio della vita politica parlamentare.

della toga defensionale per farsi largo tra i candidati politici, e sfoggiano una rettorica rimbombante, satura di aggettivi rumorosi per conquistare la... folla. L'imputato è un pretesto, la giuria -- cui si rivolgono -- un accessorio: la difesa non è che un mezzo, una specie d'alpenstock per salire il dilettoso Monte... Citorio.

Il pubblico applaude (le solite minacce di far sgombrare la sala non hanno ormai più effetto., tanto si sa che sono solo., minacce); i giornali, del colore politico dell'avvocato, tengono bordone, le giurie intontite, confuse, battezzano quegli applausi per schietta esplosione della coscienza pubblica, e assolvono allegramente... mentre non di rado, la Giustizia piange.

Questa è storia : storia do'orosa d' ogni giorno, e chi è pratico di processi penali, specialmente se clamorosi per l'indole del reato o di chi é chiamato a risponderne, converrà mece che io non pecco davvero d'esagerazione.

amori. lo li risssumerò in poche pa-

«La mia istoria, come quella di Manon Lescaut, non è che un'apologo della mutabilità !...

« Dio mi ha ricusato la virtù della costanza, e ogni volta che io mi sono stancata di una persona o di una cosa, ho preferito le più gravi contrarietà al tedio di tollerarle più a lungo...

« Ora dunque, il mio povero Guillermo, la tua sventurata Prodiga, si è stancata del suo quinto amante, ed ella ha stabilito uccidersi dolcemente, per liberarsi d'un sol tratto della me-Isnconia che accagionate Il suo cambiamento, della vecchiezza, della povertà, della solitudine, della sua cattiva fama, e del disprezzo di questi fanatici campagnuoli...

z Perdonagli tuttavia, se ella va a ferire in qualche modo il tuo orgoglio, e ricevi l'addio franco e cordiate della tua migliore amica....

- Ah, no, no! ciò è spaventevole! ciò è sacrilego! sciamò Julia trattenendosi dal continuare... Che importa che egli pensi bene o male della mia triste morte?... Ma io non voglio farlo dubitare di questo immenso amore che mi costa la vita; io non voglio punto rinunciare alla sua memoria, alla sua stima, alla sua riconoscenza, alle sue lagrime

Si corre all'Assise nome a teatro, cioè non a scopo di studio, e per parte di coloro che questo studio della psiche anormale debbono compiere, ma per andare a caccia di emozioni morbose, di scandali stuzzicanti, per passare il tempo... Qui ne' posti riservati il pubblico scelto; là il popolino, in parte ahime! - composto di minorenni, che assistono ai dibattimenti per pigliare lezioni di criminalità, in omnggio alla liberale teorica de giudizi pubblici ».

Ed il Ferriani continua poi a questo modo, deplorando una teatralità che costa assai e pesa sul bilancio dello Stato:

a Tutto concorre a convertire la Corte d'Assise in un vero e proprio teatro, a snaturaro cioè l'ambiente sano e sereno della giustizia, e a prolungare all'infinito processi, che pur gravi e con molti testimoni, potrebbero ragionevolmente spicciarsi in poche udienze. Che! In Italia, tutto dev'essere gigantesco. Il processo è clamoroso: accusato ricco, dunque deve durare almeno una quindicina di giorn'; dunque un avvocato - sia pur valente - non basta, ne occorrono almeno quattro; dunque sono necessari almeno sei periti. Una vera boule de neige. I poveri presidenti d'Assise sono impotenti a frenare tenta valanga. E gli avvocati vogliono parlace tutti; diamine, se non fosse così, si direbbe coartat i la difesa! a

Il Ferriani chiude il suo articolo critico con raffronti fra quanto si usa in Italia riguardo la pluralità dei difensori ed i numerosi testimonii, e quanto si pratica in Francia, 'nell' loghilterra e nella Svizzera, raccomandando al Guardasigilli, nel caso avesse da ritoccare il Codice di Procedura, di inserirvi disposizioni rigide che diano una buona volta l'ostracismo alla leatralità nei dibattimenti.

# Parlamento Nazionale

SENATO. DEL REGNO. - Seduta del Però i giovani avvocati che aspirano | 20 marzo. - Presidente Saracco. - Il alla deputezione, in generale si servono | Presidente pronuncia un eloquente discorso lingraziando il Re per averlo richiamato all' alta carica, augurandosi la siducia e la benevolenza del Senato, terminando con un Evviva al Re.

> I Senatori in piedi applaudono, gridando: Evviva il Re.

> Si discute quindi il progetto di legge per la istituzione e il mantenimento di una scuola agraria presso l'Univer-

sità di Bologna,

CAMERA DEI DEPUTATI. - Seduta del 20 marzo — Presiede il presidente Villa - Dopo alcune interrogazioni, si riprende a discutere la mozione dell'on. Bertesi e di altri per la abolizione del dazio sul cereali.

Pantaleoni è favorevole; Sonnino e Colajanni, contrari. Sonnino presenta il seguente ordine del giorno:

a La Camera invita il governo a presentare un disegno di legge informato

ai seguenti propositi: · Primo, d'abolire subito il dazio sulle

A tali parole, ella lacerò ancora quello scritto e ne gettò i brandelli sul fuoco.

Le sue lagrime!... soggiunse ella bentosto con accento di sarcasmo. In un modo o nell'altro, esse non si verseranno che per pochi giorni.

« Egli è abbastanzı ambizioso ed abbastanza crudele per dimenticarmi egli stesso, senza che io lo ajuti, suicidandomi due volte.

« La mia seconda lettera è stata da me giustamente fatta a brani, ed io m'all eto in verità, di non imitare, sia pur nella forma, il repugnante sacrificio della... pretesa signora dalle Camelie.

« Oh, no! io non sono punto una Traviala... sono la marchesa Julia, e non debbo poi avvilire la sola azione degna di un nobile sangue, da me compiuta in tutto il corso della triste vita!...

a Si, meglio non iscrivere nulla... nessuna recriminazione contro qell'ingrato che adoro... Poiche in la adoro, si, ed ora più che mai! Lo adoro per lo stesso motivo che mi fece temere essere insufficiente ad assicurare la sua felicità, a tener in bilancia la sua ambizione, a trattenerlo perpetu imente in questa solitudine...

c Oh, disgraziatissima Prodiga ! meglio avrebbs valuto per te, non essere nata mai, anzi che nascere per troppo

farine, sulle paste e sul pane nei comuni chiusi di terza e quarta classe.

« Secondo, di ridurre subito il dazio stesso oltre preordinarne la completa e non lontana abolizione negli altri comuni di seconda e di prima classe

Terzo di preparare la progressiva soppressione delle barriere daziarie; « Quarto, di fare concorrere l'erario pubblico all'attuazione della suddette riforme, mantenuto fermo il pareggio

effettivo del bilancio, n « Conclude dicendo che voterà contro la mozione, e che non potrà neppure

dare il suo voto favorevole a quella qualsiasi mozione che implicasse fiducia in un Ministero al quale egli non può accordaria.

# DA VENEZIA.

### A Murano.

Per togliermi dalla tristezza causata dal lungo e rigido inverno, ed anche dalla consueta tranquill tà cittadina, così dalla monotonia della quotidiana vicenda delle noiose mansioni dell'invadente buro razia, volli approfittare det primi raggi della vicina primavera che son venuti a salutarci, portandomi a Murano la piccola simpatica isoletta tanto notevole per le fiorenti industrie vetraie e dei famosi specchi.

Chi visita le fabbriche principali resta meravigliato dall'armonia ed eleganza dei cento e cento multiformi vetri soffiati, dove c'è arte e vita nella singolare composizione; e quasi oserei asserire che nelle sue produzioni stupende, havvi più che dell'aereo, dello impouderabile portento.

Qui vedi anfore greche, cigni d'orale, lumiere, calici, patere, bicchieri, lamiade, tazze, vasi, pistti, vassoi e tante e tante altre produzioni leggiadre, piene di tentazioni e di magie per il luminoso barbaglio.

Questa antica industria, dando tanti guadagni al. artista, quasi tutta la popolazione trovasi occupata, anche perchè corrisponde alle industriali moderne, avendo specializzato nella non comune arte vetraria e degli specchi.

Sar ientemente è amministratz, quest'Isola, dali'egregio cav. Barbon il quale seppe in brevissimo tempo appagare molte esigenze della vita municipale d'oggigiorno senza impoverire le tinanze del comune: ultima delle quali esigenze, un grazioso e vasto Teatro, nel quale agiscono con fortuna filodrammatici muranesi.

In seguito alle varie costruzioni nuove a scop di fabbriche dell' industria predetta, sempre in anmento, nonchè per la cresciuta popolazione; un rilevante numero di famiglie operaie dovette stabilirsi a Venezia, assoggettandosi al disagio e al dispendio del tragitto.

Tale anormalità in breve dovrà cessare, perchè già si pensa a fabbricare nuove abitazioni. Così Murano diverrà uno dei più importanti Comuni della nostra laguna.

Giorgio Facco.

# Corso delle monete.

Austria Cor. 110.50 Germania 102.50 Napoleoni Romania Sterl inglesi 26 50

Si alzò, e come se avesse sperato di sfuggire alla tristezza che la riassaliva, si mise a percorrere in lungo ed in largo il gabinetto da lavoro.

Nello stesso istante (erano le tre del mattino) il bravo Guillermo si ritirava furtivamente nella sua camera da letto. senza cedere alla tentazione di picchiare alla porta di Julia; sia che egli la credesse troppo profondamente addormentata; sia che temesse di provecare, ad un'ora simile, dei nuovi al-

Che le cose fossero corse altrimenti... ed il giovane avesse oltrepassato ancora una volta quella seglia per soltanto informarsi della salute della Prodiga e la sorte dei due amanti avrebbe potuto cambiarsi per sempre !...

Ma la sentenza era omai pronunciata, ed il poeta stanco, passò oltre!...

Al-contrario, Guillermo, desiderando che non si sapesse aver egli trascorso la notte nella lettura dei giornali, si ritirò nella sua camera con un tal mistere, che Julia neppur s'accorse di qualche rumore...

Solamente quando, una mezz ora dopo, ella ritornò, spinta di nuovo dall'amore e dalla curios tà, vicino a quella porta, chiusa già come quella di un sepolcro; per vedere se il povero giogiovane stassa ancora leggendo, e sopratutto per darsi il gaudio di vederlo ancora un' ultima volta, le tenebre del

# Consorzio antifilosserico.

# Confer. del prof. Bonomi sulla fillossera in Palazzolo dello Stella.

(L. E.) Da parecchio tempo l' Egre-gio Presidente di questo Circolo D.r Domenico Rubini, aveva l'idea di costituire in questo comune un piccolo consorzio antifillosserico che avesse principalmente lo scopo di dissondere fra questi coltivatori quelle viti americane che alla prova, nei passi infetti da fillossera, furono constatate resistenti; e stabilire quali qualità della nostre viti, meglio si potrebbero adattare all' innesto.

Ma per fare ciò, era neccessario sentire il parere in proposito dei principali viticultori di qui, senza il concorso dei quali, il consorzio non avrebbe potuto atter chire.

L'alta importanza però di questa nuova istituzione a nessuno poteva sfuggire, e la proposta venne unanimemente approvata ed accettata. E ieri appunto dopo una splendida conferenza del Prof. Bonomi, del vostro Istituto Tecnico, « Sulla fillossera e sull' importanza delle viti americane resistenti » vennero raccolte adesioni tali che subito si potè stabilire il consorzio essere oramai un fatto compiuto.

Abbiamo detto p.it sopra « piccolo consorzio »; ed in vero a che prò formarne uno su larga scala, quando i bisogni dei nostri viticultori non lo richiedono? e poi come trovare i mezzi? Poiche questo consorzio dovrà esplicare la sua azione in questo comune per cra; e solo se sitri viticultori dei paesi vicini domanderanno di farne parte, si potrà pensare di allargarne la sfera d'azione istituendo specialmente dei vivai nei loro comuni.

Il Friuli, disse il prof. Bonomi, è posto fra due fuochi che continuamente minacciano i nostri vigneti. Da una parte il confine politico dell'Austria segna il punto massimo dell'infezione filiosserica, the a stento viene trattenuta dail'invadere il distretto di Cividale, dalla convenzione internazionale di Berna; dall'altra la provincia di Treviso anch' essa ci minaccia l'invasione del terribile llagello, e anche qui una provvida legge emanata dal nostro governo tassativamente ne stabilisce il divieto d'esportazione.

Ma purtroppo l'inclinazione sistematica di certa gente di trasgredire a tutto ciò ch' è legge, la loro cattiveria e, diciamo pure la lore ignoranza, faranno : i che il terribile flagello seguirà il suo cammino fatale, anche nel nostro Friuli come già fece in moltissime altre provincie d'Italia ed in moltialtri stati europei.

Ed allora i nostri agricoltori, dopo che a forza di lavoro, di stenti, erano finalmente giunti a un certo grado di benessere materiale, ecco che in breve tanti sforzi, tanti sacrifici verranno annientati dall'imprudenza di pochi, unita al fato inesorabile che niuna forza umana vale ad arrestare.

Dovranno dunque i nostri agricoltori lasciarsi cogliere all'improvviso dall'inesorabile insetto? E' possibile con una semplice legge arrestare questa marcia trionfale, quando non si potè

salotto appresero ch'egli si era deciso a persi tranquillamente a dormire, od a sognare la gran vita di Madrid... l'insensato che non doveva più rivedorla... lui, per il quale ella faceva il sacrificio della vita...

- Egli non ha pensato, sclamò severamente l'antica divinità, nè alle mie pere di questa mane, ne agli orribili dolori morali da me provati jeri sera e questa notte! Egli non ha pensato che io poteva piangere o morire a quest' ora! Ed egli non è venuto neppure a bittere alla mia porta, per domandarmi se mi sentiva meglio... Ah, egli non mi ama più!

I pensieri agitantesi nella mente di Julia, quel ch'ella provasse dal momento in cui l'abbiamo lasciata fino all'alba, potrebbe fornir materia a parecchi capitoli, ma noi ci limiteremo ad indicare succintamente il corso che presero le sue idee.

Dopo aver percorso lungo tempo a gran passi, la stanza, gettando ogni volta che passava vicino alla lampada, uno sguardo all'orologio, come se ogni minuto le sembrasse altrettanto lungo di un'ora, apri le imposte di una finestra volta verso Levante, e si fe, a guardar il cielo annuvolato, col più vivo desiderio di veder sorgere l'au-

farlo in quelle provincie che per le loro condizioni geografiche tutto dovevasi aspettare eccetto che la fillossera? E' possibile che queste leggi possano fare quello che non pot rone le bianche cime delle nestre alpi e la grande estensione dei mari che ci circondano? Poterono dette leggi vietare l'ingresso alla fillossera in Sicilia, nel Piemonte per acconnare solo a quelle regioni nelle quali l'infezione era creduta quasi impossibile?

Ed anche qui molti credono che la poca altezza sul livello del mare, le annuali sommersioni forzate di molti nostri fondi dovute all'ingrossarsi dello Stella, faranno si che la fillossera non possa devastare i nestri vigneti, e noi amiamo crederlo, ma se ciò non fosse? E dato che arche ciò fosse vero, è ferse un male premunicsi prima per non pentirsene poi?

Provvediamo dunque finchè c'è tempo; cerchiamo quelle varietà di viti americane che alla prova, più resistettero e coltiviamole in siti adatti; proviemo ad innestarvi le qualità nostrano per sapere quali meglio si adattono, a così saremo preparati.

Stia lontana da noi la filossera, anche quando la preparazione sarà completa, ma intanto ajutiamo il primo consorzio antifillosserico sorto in Friuli, che scopi tanto benefici si profigge.

# DA GORIZIA

Morte improvvisa. — Fece qui ed a Cormons sua patria, penosa impressione l'improvvisa morte (avvenuta qui luned) notte per paralisi cagionata dalla nicotina) di G. B. Pellis, ufficiale superiore presso questa stazione ferroviaria della Meridionale.

Il defunto aveva 57 anni, e lascia 7 figli dei quali alcuni in tenera età. Il Pellis era persona molto bene voluta tanto qui, come a Sagrado ed a Cormons, eve era stato impiegato nella stazione ferroviaria. Era ccetaneo ed amico a vari nostri uomini pubblici, Domenica sera era ancora a teatro colla famiglia; di notte si svegliò, alle 3 bevette un bicchiere d'acqua e poi fu colpito da paralisi generale.

Grando concerto di beneficenza. --Venerdì sera, per concessione benigna dell'impresa teatrale Coretti, si darà a questo teatro, cogli artisti che fanno l'attuale stagione d'opera, un importante concerto vocale ed istrumentale, il cui netto ricavato andrà a favore dell'Associazione di beneficenza italiana.

Giornalismo. - Da demani Il Risveglio, periodo trisettimanale che si stampava a Gradisća nella tipografia Antonio Bella, si stamperà in questo stabilimento tipografico Giovanni Pater-

Partite d'onore. -- Lunedi ebbe luogo una partita d'onore fra l'ufficiale triestino della milizia territoriale signor Burystaller e un altro ufficiale di artiglieria. Quest'ultimo ricevette una grave ferita alla mano. Oggi lo stesso ufficiale della milizia ebbe altra partita con altro ufficiale di artiglieria,

# Disastro in un cantiere fiumano.

Fiume, 20. Stamane alle 8, nel cant-ere Howald e Comp. sito nella locatità Bergudi, presso il confine austriaco, avvenne una grave catastrofe, leri sera entrò nel leck il piroscafo Fiume di proprietà della ditta Fragala, appartenente al dipartimento marittimo di Catania, con una spostamento di 5000 tonnellate. Stamane l'ing. Schnabl doveva fare la classificazione per conto del « Veritas » austriaco. Circa duecento operai avevano principiato a lavorare già dalle 7 intorno ai pisoscafo, quando improvvisamente si intese uno schianto di gomene e di travi di sostegno, ed il piroscafo cominciò a piegare prima a destra poi a sinistra.

Segui un enorme fracasso: il piroscafo s' era poggiato tutto dalla parte sinistra del dock, mentre gli operai esterrefatti chiamavano aiuto. Succedette una confusione indescrivibile : il dock principiava ad affondare. Gli operai intuendo il pericolo si gettarono in mare. Fu fortuna che il macchinista Frank, con prontezza di spirito aperse le valvole della caldaia prima che questa scendesse al livello dell'acqua. Intanto gli operai, nuotando, riuscirono a guadagnare la riva. Il dock è quasi totalmente sommerso, solo da una parte sporge un metro fuori di acqua,

Il numero dei feriti, tutti operai, morì

è precisato ancora,

feriti gravi sono cinque, di cui tre furono trasportati all' ospedale. Uno non subito.

danni ascendono a oltre duecentomila corone; i danni sofferti dal piroscafo, non sono precisati.

# La « Città Morta»

# di Gabriele d'Annunzio a Milano.

Ebbe jeri sera al Lirico di Milano esito assai contrastato la tragedia del d'Annunzio: Città Morta, rappresentata dalla Duse e dallo Zacconi.

L'ultimo atto fu coperto da rumori e grida di basta, e l'ni fra disappro-

vazioni clamorose,

# Per un ospedale Italiano nel Brasile

San Paulo (Brasile), 20. — Il console d'Italia annunzia al Comitato promotore per l'espedale italiano che Re Vitt rio Emanuelo ha largito ventimila lire all'erigendo istituto. L'annuncio fu accolta dalla colonia italiana con vive dimostrazioni e deferente gratituline.

Pordenone.

I funerali dell'implegate suicida. -20 marzo. — (B) — Malgrado il pessimo tempo, solenni riuscirono i funebri civili resi alla salma del povero Luigi Guseo cesì violentemente spentosi. Vi erano corone bellissime della sorella Rinolda, dei nipoti Scolari dei colleghi d'ufficio di qui e di Udine, di vari amici di qui. Tenevano i cordoni i signori Cav. Pascoli Ispettore, Capo ufficio Indri, ufficiali Postali. Fumo e Filippi ed i nipoti Scolari. Seguivano il carro funebre le nipoti Scolari e Scarpa, impiegati ed inservienti posteli e telegrafici e numerosissimi amici. Diede l'estremo vale l'operaio Bru-

Cose comunali. Mercordì 27 corr. si da un'ovacione calorosa. radunerà il Consiglio Comunale onde trattare sul bilancio 1901 e delle rinuncie e relativi provvedimenti sulla dimissione del Sindaco C.te Ricchieri ed assessore Poletti. Saranno pur trattati altri importanti argomenti.

sadin Giovanni.

Un lutto. Condoglianze alle spettabili famiglie l'ischiutta e Quaglia e ai parenti tutti, per la dolorosa perdita dell'amatissima loro Rosina Pischiutta-Quaglia rapita dopo lunga e penosa malattia all'affetto di tutti.

La piena del Noncello. Il Noncello, causa la piena del Meduno, continua per rigurgito a crescere. Il tempo è pessimo, afoso, e questa sera anche il barometro è sempre basso.

#### Pozzuolo.

Una pubblicazione del nostro Circolo Agrico'o. - Il nostro Circolo agricolo, facendone un estratto dal Bollettino della Associazione Agraria Friulana, ha pubblicato in opuscolo la Relezione sul primo concorso sistemetico di animali bovini, tenuto il 30 novembre anno decorso. Eccovi il sommario della interessante, quanto utile pubblicarione;

I. Notizie su quanto fece il Circolo a vantaggio del miglioramenti bovino;

II. Il primo concorso sistematico con elenco delle premiazioni); III. Relazione della Commissione del

Libro sul concorso di riproduttori bo-

Appendice. Che cosa si esige nel Baden; perchè un animale venga inscritto nei libri genealogici.

### Cividale. Gravissima rissa.

Presso Cividale, ieri l'altro certi Simonutti e Filigoi vennero ad un alterco fra loro, passando a vie di fatto. li Simonutti, accecato dall'ira, estrasse una roncola e menò fierissimi colpi al Filigoi, il quale trovasi in pericolo di vita ull'Ospedale di Cividale.

li Simonutti arrestato prontamente dai carabinieri venne rinchiuso in queste carceri mandamentali.

# Maniago.

Ballo di beneficenza. — 20 marzo. — (pr.) - La festa di ballo data a seopo di beneficenza giovedì, metà Quaresima, non fu per dir vero brillante, perchè osteggiata in tutti i modi; ma il modesto civanzo procurò lo stesso una giornata lieta a parecchie famiglie bisognose di un tozzo di pane, e questo è soltanto ciò che il Comitato si proponeva e quanto l'ha reso ora soddi-

Il tempo che fa. -- Naturalmente anche qui il tempo è divenuto uggioso, causa l'insistente pioggia che da più giorni ci bagna e che, imperterrita, sembra volerci bagnare ancora parec-

# Tarcento.

Ferimento. - Venne denunciato all'autorità giudiziaria il dodicenne Passera Giovanni di Aprato, siccome autore di ferimento al suo compagno Giuseppe Cossio, ferimento causato per litigio trovato col giuoco di bottoni. Il Passera data l'età giovanile non subirà alcun procedimento.

# Piccole notizie di cronaca.

- A Cavazzo Caralco fu inaugurato domenica la fanfara, che formerà da qui innanzi il corpo musicale della società operaia. Vi fu un lauto desinare nell'albergo al Cacciatore: ed alla fine del banchetto, il presidente della fanfara pronunció un applaudito discorso di occasione. Altri pure parlarono: accenniamo al saluto che in nome della propra società vi portò il rappresentante della Società operaia di Fusea;

I NOSTRI FIUMI

sono tutti sopra guardia; ma nessuraminaccia, per adesso.

Il Meduna, ch'era il più minaccioso, dopo essere salito jeri a metri 7.70 a Visinale e 7.28 a Ghirano, cominciò stamane a decrescere. ( Vedi notizie da Pordenone \.

Il Meschio a Schiavoi, raggiunse l'altezza di 1.70 sopra guardia.

Il Livenza, a S. Cassiano, saliva jersera alle 18 a m. 5.50.

Il Tagliamento a Venzone, dalle ore 16 alie 18 di jeri, salì da m. 1,60 a 1.65 e 4.70 sopra guardia: cò che porterà m. 6 circa sopra guardia a Latisana,

nggi. Nell'alta Carnia, sopra i mille metri, furiose nevicate.

Il tempo, qui, promette sempre piova.

### L'onorevole Caratti a Padova.

Ieri sera l'on. Caratti, deputato di Gemona, tenne a Padova l'annunciato discorso contro il dazio sul grano.

L'oratore esaminò la questione svolgendo le teorie favorevoli e confutando le contrarie con copia di argomenti. Parlò un' ora e mezza, salutò alla fine

#### Rassegne semestrali di rimando.

Si informano gl'interessati, che nel mese di Aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe appartengano, i quali per ragioni di salute ritengono di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegue. militari devranno ferne subito domenda, su carta da bollo da cent. 50, e farla pervenire per mezzo del Sindaco, al Comandante del Distretto. Militare in cui risiedono, non più tardi del 15 aprile p.v. corredando la domanda stessa del loro foglio di Congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti la infermità della quale sono af-

#### Furto a Laipacco.

La scorsa notte ignoti penetrarono in una stanza di certo Gottardo di La pacco, rompendo un muro, e rubarono una quantità di salami e lardo per una cinquantina di lire.

Congregaz, di Carità di Udine. Bollettino di beneficenza del mese di febbraio.

Sussidi a domicilio: da L. 3 a 5 N. 658 per L. 2628,— 5 » 10 » 144 » » 1039.p 10 p 20 p 12 p p 169.— 20 p 40 p 1

Totale N. 815 L. 3878.— All'Erario dello Stato, a rim-

borso dozzine ricovero dell'inabile al lavoro Ceschiutti L, 204.53

Totale L. 4082.53 Riporto del mese precedente » 3827.50

Beneficenza.

# In complesso L. 7910,00

La spettabile Famiglia Capellani, per cnorare la memoria del compianto sig. D.r Giacomo Capellani, ha rimesso a Comitato Protettore dell'Infanzia, la somma di L. 200. con speciale designazione per l'erigenda Colonia Alpina.

Oitremodo riconoscente, il Comitato vivamente ringrazia.

# La Lotteria Napoli - Verona.

Con decreto del 1.0 corrente, la estrazione dei premi per le lotterie riunite delle esposizioni di Napoli e Verona è stata fissata dall' autorità alla data improrogabile del 30 giugno prossimo.

# Teatro Sociale.

Questa sera alie ore 20,30, avrà luogo l ottava rappresentazione dell' opera in 4 atti: Andrea Chénier, musica del maestro Umberto Giordano.

Domani riposo. Sabato quarta rappresentazione dell'opera di Bizet: I pescatori di perle.

Carlo Sponghia, durante l'attuale stagione d'opera, affitta palchi di I. II. III. fila. Recapito presso il negozio di strumenti musicali, Vicario e Del Fabbro in via Cavour.

# Tentro Nazionale.

Questa sera e domani riposo — Sabato e Domenica ultime recite.

# Oll' Ospedale

lurono medicati: Gilo Veritti d'anni 24 operaio alla ferriera, Piero Bulfoni d'anni 11 barbiere, Adele Missio d'anni 6 e Maria Ario d'anni 6, tutti per ferite accidentali, guaribili dai giorni sei ai giorni dieci,

Certe affezioni richiedono d'essere prontamente aradicate, por evitare delle disp acevoli complicazioni. - E' dunque la ragione che fa dare la preferenza al Sandalo Midy ; i giovani hanno la certezza d'essere rapida nente guariti, sanza aver alcun accidente a deplorare,

# Il cambio.

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è fissato ed al discorso del maestro Battigello. | per il g'orno 21 marzo a L. 105,49

# Corriero Giudiziario.

CORTE D'ASSISE DI UDINE.

# UCCISIONE DEL COGNATO per gelosia.

Udienza del 20 marzo.

Presidente il cav. Virgilio Panizzoni, Consigliere della Corte d'appello di Venezia : Giudici avv. Sandrini e Cosattini : P. M. cav. Giovanni Castagna sostituito procuratore generale.

Parte civile Anna Codogno madre dell'ucciso Giuseppe Contardo di Vacile, rappresentata dagli avv. Giovanni Levi ed Enrico Geatti.

Accusato Pietro Lenisa di Giovanni d'anni 28, muratore da Vacile, difeso

dall'avv. Emilio Driussi. Testimoni d'accusa 20; di difesa 14.

Letti gli atti di accusa, che abbiamo pubblicato ieri, l'avv. Driussi solleva un incidente sulla costituzione di parte civile, osservando che l'Anna Codogno non è che la madre naturale dell'ucciso Giuseppe Contardo.

L'avv. Levi dimostra la regolarità ed il diritto di costituzione di parte civile nella Codogno ed il P. M. si associa.

L'avv. Driussi, in vista che la Codogno rimarrebbe parte civile per le minaccie, rinuncia alla sua eccezione.

Udienza pomeridiana.

#### Il Presidente passa all' Interrogatorio dell' accusato.

lo andavo all'estero e, senza sapere le ragioni, sapevo che esistevano rancori tra mia moglie e mia cognata, moglie del Contardo che era fratello uterino di mia meglie. Venni a casa il 15 ottobre e durante il viaggio seppi la ragione da uno sconosciuto, e cioè che vi crano rapporti illeciti tra mia moglie e il crgnato. Molti coi quali espressi poi questi dubbi che mi affliggevano, cercarono calmarmi. Ma una s ra, ritornato a casa tardi, inaspettato, trovai il cognato Contardo che usciva dalla mia casa; io presi allora una forca e lo rincorsi fino alla sua casa, ma non lo raggiunsi. La moglie da me minacciata, piangeva. Da quel giorno non fui più di buon umore; pensavo di allontanarmi dal paese.

La mattina del 4 dicembre andai a Spilimbergo dove bevetti melto; ternato a casa non censi, ma andai nell'osteria della suocera Cod gno e poi del Contardo; bevetti un mezzo bicchiere ancora. Mi rifiularono di più darmi da bere; io allora alludendo alle cattive relazioni di mio cognato, parlando ad altri dissi: « Tanto il gatto corre al latte che vi tornerà un'altra volta s Allora il cognato mi fu sopra e cominciò a pestarmi con pugni. Io, così preso, tirai fuori un piccolo coltello che teneva in saccoccia e menai un colpo per di dietro e poi fuggii. Ma ritornato vicino all'osteria udii grida e lamenti; mi immaginai di aver fatto male al cognato e allora mi mossi per andarmi a costituire, ciò che feci dinanzi al ma resciallo di Spilimbergo.

A diverse contestazioni fattegli, insiste l'accusato nel dire che nella sera del 4 dicembre era proprio ubbriaco; il presidente gli oppone la chiarezza, la precisione della narrazione in ogni circostanza. L'imputato dice che credeva aver colpito il Contardo al basso ventre, che non aveva avute mai questioni d'interesse: nega, di aver minacciato nella sera del 2 dicembre con queste parole: « Andrò in prigione, ma voglio distruggere la mia discendenzan. Nega di aver avuta l'intenzione di uccidere. Ad altre contestazioni, l'accusato o tace, ovvero asserma che si dimenticò di dire varie circostanze nei precedenti interrogatori. Dice che non è solito ubbriacarsi; che dall'estero mandava tutti i suoi guadagni alla propria moglie alla quale inviò fino 200 fiorini.

Pres. Eri ubbriaco in quella sera? - Non sapevo cosa facevo.

- Ma però ricordi tutto con ordine, filatura, chiarezza, e se fossi stato ubbriaco...

- Com' era il coltello? - Piccolo, la lama era poco salda

al manico. - Sai dove l'hai colpito?

- Credevo averlo cospito alla panza. Gli contesta parecchie altre circostanze, specie sulla fedeltà della moglie e sui rapporti d'interesse che correvano fra l'accusato e la famiglia della Codogno.

Pres. Nessuno crede all'infedeltà della vostra moglie.

- Se non trovavo io il cognato a sortir dala camera de mia moglie non saria sta gninte.

Nega che avesse domindato roba della moglie. Insiste a dire che fu bastonato a

sangue dal cognato, al momento del fatto. Nega di avere nel giorno precedente epresse parole minacciose contro il co-

gnato. Ripete che diede il colpo perchè il cognato lo molasse.

l'avv. Levi della P. C.

Avv. Driussi osserva che per lav. rare, il Lenisa va ogni anno in Gal menia ed i deneri li manda alla mogli. Si leggono gli interrogatori scrip del Lenisa.

dato danari al cognato e di aver aves.

Si leggono le perizie, il certificato pe nale che porta lire 2 di ammenda per ubbriachezza. Le informazioni del Si. daco di Sequals, lo dicono dedito al vine di carattere violento e facile all' az one I carabiniert lo dicono di peca bussi fama e che movente del delitto fu h gelosia.

L'avv. Driussi presenta un certifi. cato del Sindaco di S. Giorgio della Richinvelda, di buona condotta dell'as cusato sotto ogni rapporto. Il Pretore di Spilimbergo nomini de dici

l'accusato tutore di tre minoremi Benvenuti, essendo esso zio materno dei medesimi e persona onesta. L'avv. Driussi si oppone alla lettun

del P. V. della Antonia Contardo vedova dell' ucciso. L'avv. Levi si appoggia alla proce.

dura perchè la lettura sia data ed il

P. M. si associa. L'avv. Driussi insiste.

La Corte si ritira e rientra pronu. ciando Ordinanza con la quale ammette la lettura della deposizione.

La difesa si riserva i rimedi di legge La deposizione della Contardo racconta come andò il fatto: il Lenisi era bevuto. La causa questioni d'inte ressi, il marito suo era di buon cuore ma non ha espresso dubbi sulla fedella del marito. Il L'nisa era ubbriacone ei avrebbe mangisto tutto.

Codogno Anna d'anni 70 di Vacile vedova di Giuseppe Bonin madre di Giuseppe Contardo, ha osteria e qual. che cosa. L'accusato sposò sua figlia Regina Bonin, Insiste nella guerela.

Racconta il fatto della sera 4 il. cembre. Il Lenisa venne verso le 8, non era ubbriaco, ordinò un doppio, mi essa non volle portare che un litro. Insolentava tutti : essa specialmente ed il figlio Contardo, dandogli del bastardo del mulo.

Il figlio lo prese per la giacca per mandarle fuori e quando fu nella strada il Lenisa lo colpi al collo. Il figlio non toccò il suo genero, lo mandò fuori colle buone. Dopo dato il colpo, il lenisa scappo. Nesnche un quarto d'ora dopo il Contardo morì nelle sue braccia dicendo: mare, son morto.

Al momento del fatto erano di fronte l'uno contro l'altro; il Lenisa teneva per il collo il figlio suo, ed essa gridava: oh Dio, ch'el te copa! Esclude offatto che il figlio abba dato pugni al Lenisa; voria morir subilo se lo go toca. Esclude che il figlio avesse relazioni colla moglie del Lenisa, che en sua sorella.

Conferma il fatto delle minaccie del Lenisa colla forca e col falcetto, che ha subito essa e la figlia Regina.

li lienisa pretendeva che la moglie gli cedesse la cosetta ed una piccola tettoia, ma la moglie non voile saperne perchè avrebbe mangiato tutto Era solito ad ubbriacarsi, ma nella sua osteria non gli dava troppo vino e nella sera del fatto non era ubbriaco, perché l'andava come el foco de Santa Barbaral

(si ride). Topan Giuseppe d'anni 29 da Vacile. Nella sera del fatto era nell'osteria Codogno con altri. Il Lenisa venne dopo. Il Contardo mando fuori il Lenisa colla buona maniera prendendolo per la giacca; un momento dopo' il Contardo rientro sanguinante dicendo co ciapa una cortellada, a di li a pochi istanti mori. Il Lenisa era allegro, non ubbriaco.

De Rosa Cancian Catterina d'anni 26 da Istrago, ostessa. Nel giorno del fatto, verso le 2 il Lenisa fu nella sua osteria in campagnia di Luigi Toppan ed Osvaldo Topan ed un forestiero; giuocarono e bevettero 4 litri in quattro. Il Lenisa era allegro, ma non ubbriaco.

Topan Luigi di Luigi d'anni 26, muratore di Vacile. Era nell'osteria Codogno a cena con altri nella sera del fatto. Il Lenisa parlava ad alta voce, disturbava la compagnia.

Il Contardo allontanandolo dall'osteria andò fuori e pochi minuti dopo rientro tutto sanguinante dicendo: el me ga da una cortelada! Se moro, ghe lasso tullo a me mare. Esclude che il Contardo dasse pugni al Lenisa.

Avv. Driussi. Vuole che sia messo a verbale che il teste disse all'udienza che Contardo e Lenisa si liravano, si messedavano.

po

rna

rra

par

nuit

itat

nter

BUDE

cino

eg a

ata.

ven

COL

uti,

mer

oste

Cominollo Francesco muratore, dice su per giù come i precedenti testimoni. Si dà lettura della deposizione di Domenico Zuliani, altro della compagnia, che conferma quanto sopra: soltento dice che il Lenisa era alquanto bevuto.

Boselli Vittorio Emanuele d'anni 40, da Mantova, maresciallo dei carabinieri a Spilimb-rgo. Racconta le indagini fatte sull'uccisione del Contardo: Ilporta le cose già note e racconta la costituzione dei Lenisa, il quale gli disse di essere stato provocato e graffiato dal Contardo e per liberarsi da lui gli diede un colpo di coltello. Vo-Il P. M. fa altre contestazioni e così leva dar querela contro il Contardo, non sapendo che costui era morto. Na-L'accusato dice di non essere solito turalmente il teste trattenne in arresto ad ubbriacarsi. Nega di aver doman- i il Lenisa, che era un po' bevuto.

T avuta

Ger.

moglie

al vino

az one

certifi.

dell'ac

aterno !

ettura

ronu.

onist :

ne ei

/acile

tardo

vedova

### Processo per falso testamento. Assoluzione.

29, marzo. — Il primo di gennaio, arrestato a Udine — dove da oltre odici anni ha stabilito la propria dinora (presentemente in via Brenari). sarto Valentino Danelon, di Feltrone : Pazione del Comune di Socchieve, Egli ra imputato di falso testamento : e chi veva sollevato l'accusa, era stato la i lui madre ed una sua sorella per

ome Elisabetta. Jeri si svolse qui il relativo d'battibento, che interes-à grandemente anhe il nostro popolo, dacche il Danelon qui conosciuto. Vennero testimoni nche da Udine, sia per attestare inorno alla moralità dell' imputato, come gre su alcune circostanze specifiche nteressanti la causa; e, fra gli altri perito calligrafico maestro Tonello. Al dibattimento, la madre del Danelon non comparve; la sorella, si, e manenne l'accusa, sollevando un mormorio

ostilità nell'affollato uditorio. Le deposizioni testimoniali furono ette - meno quella della sorella e, parte quella del parraco di Feltrone favorevolissime all' imputato; cosicbe malgrado il Pubblico Ministero roponesse sentenza di condanna, preedevasi un'assoluzione anche prima ascoltare l'arringa defenzionale. Ma mando prese a parlare il difensore, v. Beorchia-Nigris, quando egli, con loquente parola, riusci a commuovere trascinare l'uditorio, la previsione venne certezza.

E difatti, il Tribunale assolse il Vaentino Danelon, il quale fu, all'uscita atto oggetto di calorose dimostrazioni parte di tutto il pubblico.

Egli fu così ridonato alla sua famiiola— alla moglie ed ai tre figlioletti he per due mesi e mezzo piansero e regarono perchè l'innocenza di lui asse riconusciuta-

Per le marionette. — 20 marzo Non sono frequentatore dello spetacolo marionettistico che il signor reccardini ci allestisce ogni anno, ma po letto quanto ha scritto «Piripiechio » sabato u. s. sul « Parse » e brodotto ieri sul « Friuli » ho voluto ortarmi ieri sera al Nazionale per dere la replica del balletto «La Fata forgana », balletto che fra altro imessionò maledettamente il suacennato Piripipicchio » — E dove mai, caro agnore, ha veduto cose tanto spavenvoli? Sul palcoscenico no certo! guardate molto, ma non mi riuscì dere ne draghi divoratori di bimbi appena nati, nè serpenti, nè satiri forse questi ultimi saranno stati a ne l'occhiolino dolce alle driadi e adriadi) e le luci sinistre, intendiapoci bene, sinistre, brillavano.... per loro assenza.

Davvero questa volta « Piripipiechio » preso una cantonata col suo brano composizione da novellatore fantaco. - Convien credere che prima di estrare al Nazionale, fosse passato per giardino, dove lo stormire dei rami gli alberi, scossi violentemente dalla ara che quella sera ci deliziava, abbia cesa la sua fantasia di quelle strane ure, di quei terrori che più tardi vewa riflettersi sui bimbi che si trovano a teatro.

« Poropopocchio »

# Cazzettino . commerciale

(Rivista settimana)al

# Grani.

Non vi è nulla di notevole sulla noa piazza riguardo al commercio dei ani. Purtroppo, continua negli allari calma accennata nel precedente gaztino; tuttavia i prezzi si mantengono sestenuti, scarseggiando la merce. Annell'ottava scorsa i mercati furono mili causa il tempo piovoso, che tuta continua.

All'Estero, la situazione granaria è po' calma, ma con prezzi sostenuti. rumento. Nel frumento, gli acquisti mantengono limitati ai puri bisogni rnalieri.

Sulla nostra piazza si quotò da L.

Franone. In quest'articolo la domanda parte del consumo è alquanto dihuita dimodoche gli affari continuano

Itatissimi; con tutto ciò i prezzi si ntengono sostenuti. sulla nostra piazza si quotò da L. 11 of il cinquantino, da L. 12 12,50 il nune e da L. 12,50 a 13,25 il gial-

Segala. Sempre domandata e bene

quotò da L. 45 a 45,50 l' Ettolitro. vena. Nell' avena l'audamento d'afcontinua regolare, con prezzi so-Auti, scarseggiando di molto la merce mercato. Si quotò da L. 1950, a 20. Postrana e da L. 21 a 21,50 la pu-Il tutto al quintale, fueri dazio,

### Monte di Pietà di Udine

Martedì 20 marzo vendita dei pegni preziosi bollettino giallo, assunti a tutto 31 marzo 1899, e descritti nell' avviso esposto, dal p. v. sabata in pai, presso il locale delle vendite.

#### Buona usanza.

Offerto falte alla Congregazione di Carità in morte di . Petracch Andrea : Di Montegnaceo Italico I. 1:

di a Dorta Nicola » : Giacomo Malagnini I. 1 ; di «Capellani dott. Giacomo»: Di Montegnacco Italico li e I, De Senitus Actonio 2, Sbuelz Gio Batta di Tricesimo I, avv. Luigi Canciani I, Buttazzoni dott. Giuseppe di Moruzzo 2, Braida dott. Luigi 10, Luigi Armellini fu Olacomo 1, Disnan Otovanni 1;

di « Mascindri cav. Antonio»: Luigi Armellini fu Gincomo I. 2, Di Montegnacco Italico I, Disnan Glovanni I.

Offerto fatte alia « Scuola o Famiglia » in morte di « Meneghini Giovanni»: dott. Giuseppe Pitotti I. 2, Pletro D' Orlandi 1, dott. Giovan ! Raints I, dott. Corrado Asgelini I, Sorelle Passero 1 :

di Capellani dott. Giacomo : cav. prof. M. Misan I. I, prof. Luigi Pizzio I, Umberto Fabris I, dott. Corrado Angeliai I, ing. flio. Batta Cantarutti 1, Artidoro Baldissera 1; di & Billia avv. Lodovico » : Pietro 'Orlandi

lire 1; ·di « Groppiero comm. Giovanni »: Pietro d' Orlandi 1. 1;

di « Stringher Anna » : Pietro d' Orlandi I. 1; di « Tami Luigia » : Marianna Michelesio-Pontoni di Premariacco I. 5;

di « Sandri Luigi » : Carlo Revera I. 1; di « Masciadri cav. Antonio » : Giusoppe Seitz 1. 2, A. V. Raddo 1. Offerte fatte all'erigendo Ospizio Cronici in

morte di « Capellani dott. Giacomo » : Gio Batta Offerte fatte alla Casa di Ricovero in morte

di « Andrea Petracchi » : O'ovanni Grifaldi 1. 1, Odorice Politi I. Offerte fatte alla Dante Alighieri in morie

di . Zuli Ferruccio »: Valentinis a Brandolini 1. 1. Domenico Del Bianco c. 50, Famiglia Masciadri 1. 2; di « Nicola Dorta »: Beltrame Vittorio I. I; dl «Capellani dott. Giacomo »: Biasutti dott.

Giuseppe l. l. Offerte fatte all' O-pizio Tomadini in morte di « Antonio Masciadri » : Maria Miani ved.

# I disastri del maltempo.

Renzoni I. 5.

Tutta l'Alta Italia e parte dell'Italia Centrale furono colpite dal flagello delle acque. Riassumiamo qui le notizie più gravi.

#### Nel Veneto.

Quindici villime?

disastri maggiori si ebbero nel Veneto, in Provincia di Verona.

Il finme Guà ruppe per una lunghezza di cinquanta metri il muraglione di S Giovanni, in Cologna Veneta, rimpetto al palazzo della Banca d'Italia, che ne fu rovinato. Vi abitavano il direttore, il cassiere con la famiglia ed un impiegato.

La furia della corrente travolse nel cortile certa Ida Marani Avanzini di anni 32, salvata i miracolesamente sopra una carrozza galleggiante. Pareva impossibile il soccorso.

Alle ore 23 soldati e cittadini affrontarono nuovamente il pericolo e la salvarono, I pompieri tentarono il salvataggio dal tetto dalla casa Ferraro, che crollà seppellendo gli eroi Rinaldi Pietro, macellaio, e Battaglia Giuseppe, pompiere, rimasti vittime. Nella piazza Galette si pose in salvo, sopra un castagno, certo Paiolo. Venne tratto di là dai pompieri a furia di funi.

'All' ospedale furono ricoverati 11 feriti. Un carabiniere salvò la signorina Orlandi, ferendosi gravemente.

Fu eroica l'opera dei carabineri, dei pompieri, della Giunta, del ricevitore

del Dazio, di tutti i cittadini. Il sindaco fu encomiabile; ammirabile l'opera dei pontieri di Verona.

Molte famiglie sono mancanti di vi-Si dice che il numero delle vittime

salga a quindici.

Il fiume Guà ruppe in altri luoghi; e così altri fiumi e torrenti, allagando campagne e paesi.

Straripareno il Bacchiglione, il Brenta, l'Astico, l'Agno, il Tesino, il Progno, l Frassino, nelle provincie di Verona, di Padova, di Vicenza; il Piave e il Livenza il provincia di Treviso.

A Este, la situazione era minaciosissima, e si dovette iavorare tutta la notte a difendere la città.

Nella Liguria, nella Provincia di Massa e Carrara, in Toscana, nel Piemonte, in Lombardia si ebbero anche piene e frane e allagamenti. Il Po, il Ticino, il Mello e il Garza (provincia di Brescia) l'Era (provincia di Pisa) il Bisagno (Liguria) allagarono campagne, paesi, casolari. Per fortuna, non si ha notizie di vittime.

# Madama forca.

Cracovia, 20. — Il soldato Balzer cendannato a morte per aver assassinato un gendarme fu giustiziato dal carnefice Deibler stamane alle 7, dopo aver as oltato una messa ed essersi comunicato. Quattro minuti dopo l'operazione, i nedici constatarono che erano cessate le pulsazioni del cuore.

Il Balzer, era disertato. Fermato da un gendarme, egli prese a questo il fucile e, con un colpo, lo fre ide. Poi trascinò il cadavere sul binario ferrovistio, per impedire che si scoprissa il delitto, facendo supporre che il gendarme fosse stato cohlecciato da un treno. )

# Gli scioperi a Marsiglia.

La situazione si aggrava

Marsiglia, 20. — Oggi vi fu una zuffa tra gli scioperanti che tentavano di rompere le staccionate attorno ai cantieri ed i gendarmi che volevano disperderli.

La truppa fu assalita nel porto a revolverate ed a sassate. Vi sono quattro soldati feriti.

Vennero fatti numerosi arresti. I

negozi sono chiusi,

Si temono disordini in seguito alla riunione che avrà lucgo alle 21 alla Borsa. Fu applicata la censura telegrafica, epperciò non si conoscono altri particolari.

Napoli, 20. Il piroscafo Massilia centinua ad aspettare qui gli ordini della direzione della Compagnia Fabre e gli scaricatori continuano a tenersi in sciopero.

Diciotto piroscafi e varie tartane, bilancelle e cuiters giunti tra ieri e oggi, non poterono sbarcare nè imbarcare merci.

Il piroscafo Adria partirà domani per Palermo, dove spera di eseguire lo sbarco.

Il piroscafo Rubattino che avrebbe dovuto imbarcare mille tonnellate di merci, parte stasera quasi vuoto.

I soli battellieri ripresere il lavoro. Continua la sorveglianza della numerosa forza.

L'aspetto del porto è molto malin-

La situazione a Marsiglia

Aresti di operal italiani

MARSH.GIA, 20 - Fra gli arrestati per i disordini di Marsiglia trovansi 5 fra italiani e spagnoli. Un individuo di nome Caivi che tirò un colpo di revolver e che fu riconosciuto per uno dei capi dei dimostranti fu arrestato.

MARSIGLIA, 20. - II Semaphore reca che nei disordini odierni rimasero feriti dalle sassate 3 gendarmi e 7 soldati, fra cui uno mortalmente. Fra la truppa regna grande eccitazione. Si dice jure che sieno stati saccheggiati parecchi negozi.

Il comitato esecutivo dello sciopero fece al prefetto la propo ti di ripiendere il lavoro senza ulteriori trattative con gli imprenditori. Il prefetto rispose che egli comunicherà la proposta al sindacato degli armatori.

# Il movimento si estende. I «diritti provvisori». – Arresti in massa.

PIETROBURGO, 20. — I moti degli studenti hanno perduto il loro carattere locale e sono divenuti generali. Si teme che si estendano a tutto l'impero.

Oltre che a Mosca, Odessa, Kiew e Charkow gli studenti scioperano a Kasan e Pskow;

A Pietroburgo s' unirono agli studenti universitari anche quelli dell' accademia montanistica. Gli studenti chiedono la soppressione dei così detti « Diritti provvisori » nonchè la riforma delle leggi universitarie in senso liberale. Incltre gli studenti vogliono la liberazione degli studenti che furono costretti al servizio militare.

ODESSA 20. La polizia arrestò oggi 194 studenti, i quali furono trasportati nelle carceri riservate ai delinquenti politici. La maggior parte degli studenti verrà condannata al servizio militare ; gli altri saranno esclusi da tutte le università della Russia.

Luigi Monticco, gerente responsabile

l biglietti della Grande Lotteria Nazionale Napoli - Verona, concorrono a 2710 premi mediante il solo numero. senza serie nè categoria.

Per avere la certezza di vincere non meno di un premio, occorre sollecitare l'acquisto di centinaia complete di biglietti interi o frazionati.

Acquistando biglietti Interi o frazionati, appurtenenti a centinuia diverse, si concorre a tanti premi, quante sono le centinaia stesse

La probabilità di vincere, aumenta in ragione diretta della quantità di biglietti che si prossiedono.

Chiedere il programma dettagliato a tutti i principali Banchieri e Cambiovalute, agli Ufilci Postali e Collettorie, e alfa Banca Fratelli CASA-RETO di F.co, Genova, che lo spedisce gratis e franco.

A giorni verrà chiusa la vendita del

# Premiata con diploma d'onore

Biancheria Confezionata da Signora di propria invorazione - pronta in Casa

> CORREDI da SPOSA da Lire 600 a Lire 5000 e più

CORREDI da CASA e NEONATI Lavorazione accaratissima e fina - Ricami a mane di perfetta esecazione

Magazzini Mode e Corredi L. MARCHI Piazza Viltorio Emanuele 42 e Mercatovecchio NEGOZIO

# STABILIMENTO BACOLOGICO

# rott. V. Costantini IN VITTORIO VENETO

sola confezione dei primi increci cellulari I. Incr. del Giallo col Bianco Giapp.

II. Incr. del Giallo col Bianco Corea I. Incr. del Giallo col Bianco Chinese I. Incr. del Giallo Indigeno col Giallo Chinese (Poligiallo Sterico).

Il dottor conte Ferruccio de Brandle gentilmenie si presta a ricevere in Ud-ne le commissioni.

Due stanze sopra il Caffè Corazza da uso studio.

Per trattative rivolgersi al proprie-

# Via Cayour 23, Udine

Deposito vini da pasto fini e comuni, da lusso e per ammalati.

# SERVIZIO A DOMICILIO

Per i clienti che desiderano il vino dalla Cantina in S. Polo di Piave, il rapp, sped see i barili di ritorno a proprie spese.

Il Rappr. per Città e Provincis A. G. Rizzetto.

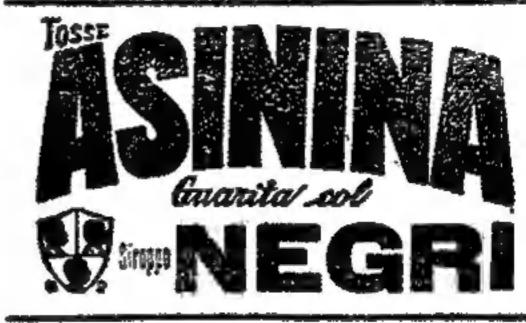

DIFETTI DELLA VISTA Specialista d. Gambarotto Consultazioni tutti i giorni dallo 2 alle 5 eccettuato terz ilo sabato o terza domenica d' ogni

Piazza Vittorio Emanuele

Visite GRATUITE al POVERI Lunedi, Mercoledi, Venerdi, ore 11.

# Via Prefettura N. 14.

dell' Ing. ENRICO GIOVANNELLI

premiato alle principali Espesizioni nazionali ed estero a recentemente alla Mostra Mondiale di

# PARIGI 1901

Confezione esclusivamente cellulare di finissimi incroci chinesi e delle razze gialle più accreditate quali :

Pestellino Toscano - Carpinese - Bachi rigati - Monte Amiata.

Per commissioni rivolgersi al sig. Luigi Mazzoli - Taic, in Udine, Suburbio Venezia N. 12 Casa Vacchiani.

# di assienrazione mutua a queta fissa

CONTRO I DANNI D'INCENDIO Premiata con Medaglia d' Oro di prima classe

all' Esposizione Nazionale di Torino 1884 e con quella d' Oro Ministeriale all' Esposizione Generale Italiana di Torino 1898

### Sede Sociale in Torino Via Orfane N. 6, palazzo proprio

Alla Sede della Società Reale Mutua contro l'incendio in Torino, sono convenuti il 27 scorso Dicembre oltre cento Consiglieri Generali dalle diverse A-

genzie esistenti nel Regno. L'assemblea ha avuto comunicazioni dei risultati finanziari dell'anno 1900, superiori ancora a quelli dell'esercizio precedente, ed ha constatato ripartibile anche nell'anno prossimo un risparmio nen inferiore al quindici per cento

a tutti gli assienrati Così la più antica e potente Società Mutua d'Italia conferma la sua mirabile solidità, dovuta alle forze acquistate in 71 anni di esistenza, ed alle sue condizioni di schietta mutualità, per cui non vi sono azionisti da compensare, mu soltanto assicurati che partecipano tutti agli utili annuali.

### Risultato dell'esercizio 1899 (70.0 Esercizio)

L'utile dell'annata 1899 ammonta a . . . . . . L. 635 439.14 delle quali sono destinate ai Soci a titolo di risparmio, in ragione del la percento sui premi pagati e per dette anno . . L. 611.199.70

ed il rimanente è devoluto al

Fondo di riserva in L. 24.239.44 Valori assicurati al 31 Dicembre 1899 con Polizze

N. 193.70: . . . L. 3,914,747,741.-Quote da esigere per il 1900. > 4,6.6,169.15 575,000.---Proventi dai fondi impiegati » Fondo di Riserva pel 1900 -

(1) A tutto ii 1899 si sone ripartite ai soci per risparmi L. 12,647,125.69

L' Amministratore Vittorio Scala.

Polete la Salute II

7,848,690.15

# FERRO (H'NA BISLERI

CURA PRIMAYERILE DEL SANGUE

Il chiariss, Prof. ANDREA BARONE, Direttore dell' Ospe-

a danza, »



# ACQUA DI NOCERA UMBRA

« da dislurbi inerenti alla gravi-

(Sorgente Angeliea) Raccomandata da centinaia di attestati medici come la migliore fra le acque da tavola.

F. BISLERI E C. MILANO

Malattie nervose Vedi avviso in quarta pagina)



Lavabi e relativi accessori di porcellana. Robinetteria nickellata. - Articoli per bagni.

Prezzi modiciesimi.

to per la vendita degli articoli

Esclusivo deposito per la vendita degli articoli sanitari in majolica, della rinomata fabbrica RODOLFO DITMAN DIZNAIM.



Non più

Ricompense: Cento mila franchi. Medaglie d'argento, d'oro e fuori concorso. Indicazione gratis e franco. - Serivere al Doll. CLERY a Marsiglia (Francia.)

 $oldsymbol{0}$ RINOMATISSIMA DITTA W. Maccolini MILLAND Via Cesare Correnti, n. 7



in Palissandro e Madreperla franco di spesa, con metedo. corde, corista, leggio, musica ecc. MANDOLINI e CHI-TARRE da L. 15 franco. Mandolino Universale

L. 10.50 franco con met. (per sig.ne) Prima di fare acquisti altrove, chiede's il grande Catalogo illustrato gratia. Musica, Riparazioni, Corde. 



NFLUENZA secondo l'unanime giudizio dei Medici è costituito delle premiate PILLOLE di

FLACONE DA L.LEL. 2

PRESSO TUTTE LE FARMACIE E DAI PREPARATORI DOMPÉEADAMIMILANO

GRATIS OPUSCOLO GUIDA DELLA SALUTE

li Funigatore pettorale ESPICAL
plu efficace di tutti i rissedi per combattera la
Malaitie delle Via respiratoria. IN TUTTE LE PARMAGIR. 2 franchi LA SCATGA Vendita all'ingresso: 20, Rue St-Lagare, PARINE

TOSSI, RAFFREDDORI, NEVRAL

F. COMAR & C. Paris, -- IN THESE LE PARKETE.

Modaglia d'Oro — Fasti Concers

Cigarette colle Polver

ING. C. FACHINI STUDIO TECNICO INDUSTRIALE

Deposito di macchine ed accessori

UDINE - Via Manin - UDINE

Rappresentanze principali:

Schnabl e C. - TRIESTE — Motori a gas — Pompe d'ogni genere — Pompe da travaso — Tuberia — Utensili per gasista — Paranchi e cricchi — Guarniture per acqua e per vanore — Metalli speciali — Olio minerale.

Schuckert e C. - MILANO — Macchine elettriche ed accessori per impianti

completi e trasporti di forza.

A. Calzoni - BOLOGNA - Turbine e ruote Pelton - Rend.o garantito 80 85 010. Ruston Proctor - LINCOLN (Inghilterra) — Trebbiatrici e locomobili. M. Sordi - LODI — Macchine ed apparecchi per impianti completi di Latterie. Comp. An. Continentale - (ex Brunt) MILANO — La più grande fabbrica italiana di apparecchi d'illuminazione, di riscaldamento e di cucine a gas. Ruppe e figlio - MILANO — Aratri e macchine agricole.

Altre rappresentanze minori per altri prodotti industriali.

Tubazioni, sifoni e fumaiuoli di grés ceramico - Mattoni refrattari inglesi -Serrature e serramenti prussiani - Sgranatoio americano (L. 20)

Macchine da scrivere Franklin.

Yendita per conto di terzi macchine usate in buono stato.

MALATTIE

NERVOSE DI STOMACO POLLUZIONI IMPOTENZA

Cura radicale coi succhi organici del laboratorio Sequardiano del dottor MORETTI, Via Torino, 21 Milano.

- OPUSCOLO GRATIS -

Deposito per Udine, farmacia Augusto Bosero.

GRA11111011 1901 Nuovi modelli a prezzi ribassati da Lire 50 - 75 - 100 - 125 e **160.** 

E la più perfetta macchina parlante che esista-

Colla sua fonalità na turale colla sua ecce. zionale potenza dà la completa illusione di trovarsi al teatro od al concerto.

The Gramophone company-Londra RAPPRESENTANTE CON DEPOSITO ANNIBALE MORGANTE

Stabilimento di musica o strumenti Via della Posta - Udine.

Si noleggiano Grammofoni . con 30 dischi di canto-banda-discorsi-orchestra ecc.

a Lire 5 giornaliere.

perche di gran lunga superiori a tutti gl'indigesti

#### Posta economica.

Chi scrive alla Direzione, ovvero all' Amministrazione, della PATRIA DEL FRIULI, non aspetti evasione per lettera o per cartelina postale. La risposta sará inserita sotto questa « rubrica », e sara indirizzata alle iniziali del Corrispondente, scrivendo per intero soltanto i nome del paese.

A chi ci scrive dail' Impero Austro-Ungarico, Baviera, Remania ecc., facciamo sapere che saranno sempre rifintate le lettere, qualora non debitamente affrancate. E ciò, perchè moltisi servono del solo francobolto sufficiente per l'interno dello Stato, in cui si trovano; mentre dovrebbero aggiungervi i francoboli: per l'estero. E' ingiustizia obbligarei a pagare una grave tassa al nostro Ufficio postale a titolo di a multa. ».

D'altronde se riflutate queste lettere, vengono spedite al Ministero delle Poste in Roma: e chi le ba scritte, unn sa poi niente de' fatti suoi, a così il Giornale.

Anche per lettere provenienti dall' interno assai spesso fummo costretti a pagare « multe»; quindi avvertiamo a tarte pesare, se per il sumero di foglietti o per la carta greve (del che è facile accorgersi) un solo fruncobolto da cenesimi venti fosse cinsufficiente ».

# BISUTTI PIETRO - Via Poscolle 10 - UDINE Filiale Via Mercatovecchio

DEPOSITO Lastre - Terraglie - Porcellane Vetrerie - Specchi e Specchiere - Lampade



Bottiglie nere - Damigiane - Spine - Turaccioli - Macchine da imbottigliare - Colmatori - Travasatori - Capsule. (NON PIÙ VINI ACIDI)

Unico" Filtro Brevettato " per la conservazione del Vini.

Grande assortimento - in Articoli Casalinghi

Tappeti di Cocco - TENDE (Persiane)

Deposito MATTONELLE SMALTATE

PER PAVIMENTI E PARETI. Solidita Eleganza.

# GAS ACETILENE

ILLUMINAZIONE e RISCALDAMENTO

Chiedere Cataloghi

ing. L. TROUBETZKOY MILANO - Piazzale Porta Magenta, 4 - MILANO

# COGOLO FRANCESCO

provetto callista

Recapito presso Faustino Savio Via Merc. via Grazzano n. 73.

sofferenti di malattie nervose, fate la cura del Selinol, è l'unica vostra salvezza, ottenendo sicura e stabile guarnigione. Rifiutare prodetti smerciati da ciarlatani. L. 5,25 franco un flacone per la cura d'un mese. affezioni dello stomaco e del fegato e dipen-

denti emicranie si guariscono colle Pillole di S. Salvatore. L. 2,75 scatola franco, cura per un mese.

vinti facilmente nel breve spazio d'un mese con la cura razionale delle Pillole-Antianemiche Ca-

perdita di memoria, debolezza generale dell'organismo, polluzioni o perdite involontarie notturne: per una dovuta cura è necessario ricorrere alle Pillole della Salute. Prescritta da valenti medici L. 2,75 franco una scatola.

Bronchiti, catarri polmonari, Asma, Influenza, da 2 anni sono curate con le Pillole Mirrotot, Grandi richieste da ogni parte d'Italia. L. 1,25 franco scatola. scrofola, pallidezza, mancanza di forza e

vitalità nei bambini sono guarite coll'uso unica preparazione italiana. E' gradevole, desiderato dai bambini, più efficace dell'Oilo di Merluzzo e di tutte le Emulsioni. L. 1,75 per bottiglia franco.

fild fill per la preparazione del l'Acqua Artificiale Vichy simile alla naturale. Guarisce all'ezioni delle Vie urinarie, i Catarri dello stomaco, gli Ingorghi del fegato e della prostata ecc. L. 0,70 pacchetti per 10 bottiglie.

0 ==

esterne ed interne pure dello stato cronico, si curano con effetto certo con le Pillole ed Unguente Antiemorroidali se esterne, con le Pitlole e Supposte Antiemorroidali se interne. L. 5 per ogni cura, fr.

Inviare cartolina-vaglia postale alla

PREMIATA FARMACIA CASTALDINI, Bologna Deposito farmacia Bosero Augusto - Udine

Toso D. Edoardo Chirurgo Dentista

Via Paolo Sarpi n. 31

Ricerca d'impiego. Un signore pensionato, in buona età, desidera trovare occupazione. Per informazioni rivolgersi alla Redazione della Patria del Friuli.

# Lezioni di Pianoforte

Composizione ed Estetica Musicale nonche di

Lingua Tedesca ed Italiana Maestro docente : Pietro de Carina Recapito: Caffè Naoyo

Istruzione soda, con metodi assolutamente razionali, singolarmente conformati alla varia : speciale indole ad intenti degli allievi e allievs. Preparazione ad Ezami in Istituti di Istrusioni pubblica e Conservatori musicali Traduzione di documenti e libri

LA STAGIONE

.. SAISON

LA STAGIONE e LA SAISON sono ambedue eguali per tormato, per carta, per il testo e gil aunessi. La Grande edizione ha in più 36 agurini colorati all' acquerello.

lu un anna LA STAGIONE e LA SAISJN, # vendo eguali i prezzi d'abbonamento, danne il 24 nomer: (due al mese), 2000 mersion, 36 fgurini colorati, iz panoronia a colori, iz appondici con 200 modelli da tagliare e 400 dicegni per lavori femminili.

PREZZI D'ABBONAMENTO:

per l'Italia Precola edizione Grande > ▶ 16.—

IL FIGURINO DEI BAMBINI è la pubblicazione più economica a praticamente più utile per is famigite, e si occupa escinsivamente del vestiario dei bambini, dei quale da, ogni mese in 12 pagine una settantina di spiendide illestrazioni e disegni per taglio e confezione de modelli s figurini tracciati nella tavola annesis in modo da essere facilmente taginati con economia di spese e di tempo.

tiva

dei

fice

rire

gue

tore

e di

econ

TODA

Deni

ertic

Ad ogni aumero dei Figurino DRI BAMBINI ve unito il GRILLO DEL FOCOLARE, supplemounto speciale, in 4 pagine, pei fanciulii, dedica:o a svaghi, a giuochi, a sorprese, ecc., offrendo cost alle madri il modo più facile per atture e cocupare pracovolmente i loro ngi-

PREZZI D'ABBONAMENTO:

Per un anno L. 1 .- Semestre L. 2.50 Per associarsi dirigersi all'Ufficio Periodico Hospli, Milano o presso l'Amministrazione del

nostro Giornale. oblede.

UDINE dine, 1901 - Tip. Domenico Del Risneo.

**石**